## E' IL SACRARIO DELLA CIVILTA' PICENA

## Un cavaliere splendente d'oro di guardia al nuovo Museo d'Ancona

La grandiosa raccolta sistemata nel cinquecentesco palazzo Ferretti

nel tempo di guerra ed è oggi, dell' Appennino, ceramiche e zo di Ripatransone e Cuprapertura nella nuova sede, un sorto Museo anconetano.

slocato dal convento degli Scal- seo uno dei più giovani e acuti hanno avuto per rendere comzi a quello di San Francesco; archeologi italiani, Pirro Mar- prensibile al gran pubblico il uno dei tanti infelici adatta- coni, morto tragicamente in risorto museo anconetano, ci apmenti con cui lo Stato ha cre- volo di ritorno dall'Albania, a par chiaro lo spirito di questa duto di utilizzare chiese e con-cercare di mettere un po' di singolare civiltà picena, frutto venti soppressi. Prima d'allora ordine e di chiarezza nel qua- delle due componenti della ciil materiale archeologico delle dro così straordinariamente viltà padana e appenninica, e Marche aveva preso la via di ricco delle necropoli picene. rimasta, ad onta dei grandi Bologna, qualcosa era andato Il bombardamento fu atroce apporti greci etruschi e celtici. a Pesaro: solo un timido ini-per la vecchia Ancona e non fedele a se stessa con una lenzio di raccolta locale nell'Isti- poteva risparmiare il Museo: ta, penetrante forza di assorbituto tecnico della città; tardo se n'era sgomberata una par- mento che non ne ha mai alinizio (1906), ma vigoroso e ga- te e depositata nei sotterranei terato il fondamentale caratgliardo, quasi d'un germoglio del campanile di San France-tere agricolo e guerriero. Così nascosto. S'era ai tempi della sco: colpito il salone e colpito sul versante adriatico, tra la scapigliatura romantica nel- il campanile; il materiale ma- Puglia greca e garganica e la l'archeologia e il Piceno ebbe ciullato sotto le macerie. anch'esso la sua stagione eroica e avventurosa. E il pioniere pagne fu Innocenzo dall'Osso, E' toccato così al bravo so- lica e appenninica. lognese vissuto vicino al Car- marchigiano che all'amore per mi e d'armati, gli ultimi ospiti terreno, fervida immaginazione re, riordinare il museo, cresciu- mine contorte e spezzate quasi un'impresa cavalleresca. Era ricche e belle scoperte, nella una battaglia: pezzi, dopo il l'età d'oro delle scoperte prei- sua nuova sede del Palazzo Fer- restauro, d'eccezione nell'arte quella battaglia, sommergendo e tutt'aperto sul mare e sulle to è priva d'ogni storico intecritici e rivali con le più mi- verdi colline di Ancona. rabolanti scoperte.

le prime esplorazioni nelle Mar- gicamente e topograficamente da barbarica in fuga. Forse che. Sepolcreti e stazioni pul- le molte collezioni che costitui- speravano di fondere e conlulavano ovunque. Il Piceno, scono il complesso quadro del- vertire in monete quei bronzi, per tanto tempo dimenticato la civiltà delle Marche, dalle così come avvenne del colosso e ignorato, prorompeva ad ogni prime rare ceramiche dipinte di Rodi. Comunque, all'ingrescolpo di piccone a far sentire della stazione di Ripoli agli so del museo, quel cavaliere la sua presenza nel quadro stupendi vasi greci di Numa- rutilante d'oro, parmi la vera della civiltà appenninica e a- na, al prezioso lebete bronzeo scolta d'onore al gran sacrario driatica; dalle valli dell'Esino, di Amandola, alla situla di San della civiltà picena.

Stagione avventurosa bronzi, di vasi. I fortuna volle e della Magna Grecia. che, dopo quella foga impetuo- Grazie pertanto all'esemplare Il vecchio Museo s'era tra- sa, fosse posto a capo del Mu- sollecitudine che gli ordinatori

## Collane e pettorali

un romagnolo della scuola bo- printendente Annibaldi, un che ad un museo corrusco d'arducci, al Guerrini, a Corrado la sua terra unisce la più se- fossero le statue in bronzo do-Ricci: uno spirito animoso e vera e austera scuola dei mu- rato cavalli e cavaliere balzati battagliero che affrontava gli sei e degli scavi, il duro com- miracolosamente dal suolo di scavi con un raro intuito del pito di recuperare, ricompor- Caroceto, in un coacervo di lae con l'impulso generoso di to intanto, per suo merito, di fossero maciullate dal cozzo di storiche e delle prime grosse retti, acquistato dallo Stato; un della scultura in bronzo, e, dobattaglie fra storici e preisto- bel palazzo cinquecentesco, in- po le porte del Battistero, la rici, quasi che stentassero a gentilito dalle ultime decoraintendersi fra loro, e il dal- zioni del Tibaldi e degli Zuccal'Osso si cacciò con ardore in ri, posto ai piedi dell'Acropoli chè la località del rinvenimen-

Furono i momenti eroici del- to agevole distribuire cronolo- gio abbandonato da qualche ordel Chienti, del Tenno, dalle Genesio, ai ricchi corredi scogrotte della costa, su in vetta perti dall'Annibaldi a Petino di

Ancona, giugno. lalla dolce curva dei suoi colli, San Severino; dalle collane di Fu una delle più grosse scia- a raccogliere correnti illiriche ambra, dai pesanti pettorali a gure toccate ai Musei italiani della costa dalmata, infiltrazio- ciondoli e pendagli di Belmonavvenimento degno di essere ca, e armi e sepolture galliche alle armille e all'aureo torques considerato fra i più lieti e delle ultime migrazioni. del sepolcro gallico di Monteconfortanti della nostra cultu- E il Museo crebbe un po' fortino; dalla vigorosa testa del ra nazionale. A ragione per-pletorico nel vecchio convento guerriero di Numana sotto la tanto la cerimonia dell'inaugu- di San Francesco: al centro un pesante calotta del tondo elmo razione è preceduta da un con- immenso salone riuniva tutto piceno, alla togata e spiritualvegno di studi promosso dal- si può dire il meglio della ci- mente emaciata testa di Augul'Istituto etrusco di Firenze e viltà picena con tombe scoper- sto; e, nella stessa Ancona, daldall'Istituto marchigiano di chiate ricoperte letteralmente la stazione protovillanoviana e Ancona, ed è seguita dall'an- di fibule, di spade, di scudi, di picena scoperta dalla Lollini al nuale Congresso dei Musei ita- carri da guerra, ai quali l'im- centro dell'abitato, alle squisite liani che ha chiamato a rac- maginazione dello scopritore preziosità ellenistiche dei letti colta giovani e anziani, diri- dava titoli da epopea: ed era tricliniari decorati di statuette genti e militanti, intorno al ri- uno spettacolo indimenticabile eburnee, che gli ultimi greci affacciarsi dal ballatoio su quel- della colonia siracusana imporl'immenso deposito d'armi, di tarono dai centri della Sicilia

greco-etrusca Spina, il museo di Ancona viene ad inserirsi con la sua schietta civiltà ita-

Sembra pertanto naturale seconda rivelazione dell'arte antica della doratura. E poiresse, s'è pensato che fosse quel Così nei suoi due piani è sta- bottino frutto di un saccheg-

Amedeo Maiuri